



## LA RAPPRESENTAZIONE DI SANTO IGNAZIO VESCOVO

& Martire Nuouamente ristampata.





L'Angelo annunzia.

P A X-vobis dice il nostro Saluatore, la pace sia con voi cari fratelli, vniti, attenti, e con diuoto cuore contemplate d'Ignatio e gran flagelli, piangete & lachrimate per suo amore voi che siete del ciel fatti ribelli, state deuoti al diuino spettacolo doue Dio mostrerrà vn bel miracolo. Sol shuom tacendo impara a parlare cosi vedendo impara a vedere, dipoi sapendo cercar d'insegnare

cosi insegnando impara a sapere, le sue cose tacer, lastrui lodare & sempre mai cercar di sar piacere, però fermate le paterne voce chel silentio ci gioua el parlar nuoce.

Sato Ignatio dice a vn suo discepolo.
Vanne in Hierusalem truoua Maria
& questo breue nelle sue man darai,
saluta tutti lor da parte mia
& fa tanto di ben quanto tu sai,
se tu trouassi Hilario per la via
al romitorio suo ti poserai,
ma perche c'è vn po lungo il camino
porta del pane, & vn barlettin' di vino.

Datemi padrela beneditione
chio son parato a far ciò che mai sposto,
mi raccomando a le vostre oratione
pregate Dio per me che torni tosto,

S. Ignatio risponde al discepolo. Habbi sempre Giesu per deuotione cosi verso di lui sta ben disposto va poi sicuramente & non temere

El discepolo risponde.

Fie fatto Ignatio ciò che te in piacere.

Va el Discepolo a la Vergine Maria
& essendo lei con san Giouanni Euangelista il Discepolo dice.

Salue dolce María pietosa e santa aue madre di Dio di gratia piena, regina celi immaculata pianta hoggiti veggo posta in tanta pena, chel cor nel mezzo tutto mi si schianta Giouanni, Marta, & Maria Maddalena Ignatio a tutti vna epistola manda & mille volte a voi si raccomanda.

La Vergine risponde.
Quanto la tua venuta mi sia grata
sallo colui che sa tutte le cole,

Non istar madre tanto adolorata & voi sorelle mie si lachrimose.

La Vergine Maria al discepolo dice.

Diletto amico questa croce guata la doue il mio figliuol per te si pose, fu schernito, battuto, & slagellato non per sua colpa, ma pel tuo peccato. Ve quella lancia che sorò il costato e chioui che fororno le sue mani, con questa spugna il fele ber gli su dato da que tristi giudei maluagi cani, & la corona di che su incoronato omè, omè miser christiani, questa è la croce oue lassa il figliuolo che saluò tutti per morir lui solo.

San Giouanni Euangelista dice.

Qui, Cam, Gem, Iaset, & qui Noè,
qui Iona, qui Amos, & qui Helia,
qui Iacob, Iosef, & Moisè,
qui Dauit, Eliseo, & Ieremia,
qui Abraam Isaac, & Iosuè,
qui Daniel, qui Iob, & Zaccheria,
qui ciò che mai pe profeti si scrisse
fu consumato & qui Christo cel disse.

Maria Maddalena al discepolo dice.
Eua ci tolse, & Aue ci diè il regno
del cielo che Maria sciolse & lei legò,
Adam peccò con la man in sul legno
Christo sul legno tutti ci saluò,
lun gustò il pome, e passò il diuin segno
l'altro mirra, & aceto, e sel gustò,
lun su ingannato, e l'altro preso a torto
& per non ci ammazzar Giesu su morto

La Vergine Maria al discepol dice.

La faccia su percossa, su sputacchiata gliorecchi si sentirno bestemmiare, gliocchi velati, e la barba pelata, el capo si vedeua insanguinare,

tutta

ch

di ch &

tutta la carne sua fu tormentata fol per noi peccator ricomperare, dalla pianta de piedi fino a capelli fu infranto, e lacerato da flagelli. Io ti vorrei pur dir, lasla chio sento venirmi pel dolor la vita meno, El discepolo dice.

& son dogni mestitia e doglia pieno,

La Vergine Maria a S. Giouani dice Giouanni figliuol mio de sia contento leggere il breue, e rispolta tareno, vedi quel che la epiltola contiene

San Giouanni rilponde. Madre laffate quelta briga a mene.

S. Giouanni legge la epiltola e dice. Christifere Marie suus Ignatio nuouo alla fe discepol di Giouanni, dudire del tuo Iesu non fu mai satio tu fusti a lui familiare tanti anni, scriuimi el suo stagello tormet'è stratio che l'inganno d'altrui me non inganni, confermati da tè per tè in tè sieno e nouitii mia nella tua fe.

La Vergine Maria dice. Giouanni la rispotta gli farai digli che presto lo visiteremo, che creda tanto quanto detto gli hai & alle persecutioni constanti stieno,

San Giouanni risponde. Seguirò tanto quanto imposto m'hai & per parte di noi gli narrereno, chel voto oslerui, el sato christianesimo fuggendo e falsi dei del paganesimo.

San Giouanni scriue la epistola, & il discepolo mentre si scriue dice alla

Vergine Maria.

Quanto a me paia el lassarui fatica voi douete îtimar che aslai mi duole,

La Vergine Maria. Noi el conosciam senza che tu cel dica vuolsi sepre voler quel che Dio vuole, S. Giouani da la epistola al discepolo. Tien qui fratello che Dio ti benedica tra noi non ispendiam troppe parole.

La Vergine Maria. Saluta Ignatio e discepoli suot

El discepolo dice.

Sarafatto Maria ciò che tu vuoi.

Andandosene il Discepolo, dua alsassini l'assaltano, & vno detto el Tinca dice.

Io piango il piato del tuo giusto lameto Sta forte compagnon, da qua il mantello veggo sei lasso, stracco, & faticato

El discepolo dice.

Caro diletto & dolce mio fratello stu fai quest'arte tu sarai impiccato,

El Mosca secodo assassino gli dice. Spogliati prelto infin'al giubberello & dacci se tu hai danari allato, io giuro a fanti Dei che se tu nicchi prima ipiccherem te chaltri noi ipicchi

Spogliato che l'hano el Tinca dice. Vanne tristo ribaldo al tuo cammino

io ti vo riuestir di bastonate,

Danogli de le bastonate, e lui fugge & il Mosca al suo compagno dice. E gliè piu scusso, è netto ch' vn bacino fornito a panni, & in punto per la ltate,

El Tinca risponde. Guarda se gliè in quel barlotto vino poi diuidiam queste cose rubate, cercheremo ogni cola che lor pari porton nascoso addosso assai danari.

El Mosca piglia il barlotto, & bee è

dice al Tinca.

Calcagno di monel quest'è buon gesso ma parmi ben che la botte sia al basso, El Tinca risponde.

Cotelta gola tua mi par vn cello

& veggo chel ceruel t'ha andar'a spallo, Risponde il Tinca.

Io pur mazzuffo volentier con esso El Tinca dice.

Anch'io ne voglio stolto babbuasso. Dammelo

El Mosca.

Non darò

El Tinca

Tu mel darai

Sifia.

El Mosca

Non fia.

El Tinca.

Io berò

El Mosca.

Non berai.

Mettono mano a l'arme, & ammazzosi, & il discepolo vedendoli morti torna indrieto & dice.

Quant'è grande Giesu la tua giustitia quant'è immensa Giesu la tua pietà, chi semina dolor ricoe tristitia chi semina bontà ricoe bontà la tristitia hor punita ha la tristitia coli il cattiuo, hor la cattiuità la penitentia andò drieto al peccato lassami or torre cio che mauien rubato.

Riuelticosi sene torna da S. Ignatio. Giunsi in Ierusalem, trouai Maria (dice. Giouanni, & laltre care sue compagne, in sul monte Caluario par che stia el suo morto figliuol sepremai piagne, per gratia di lesu seppi la via quiui son cole gloriose & magne, in man sua propria la lettera de & lei questa risposta manda a te. Sono stato spogliato pel camino & bastonato & rubato il mantello. la talca, col barlotto, el pane, el vino, e finalmente infino al giubberello, è come piacque al nostro Dio divino l'vn l'altro s'ammazzor con vn coltello, ritolficiò che loro tolto mhaujeno & morti gli lassai sopra il terreno.

S. Ignatio risponde,

Senz'altro replicare posati alquanto E volgesi a vn'altro discepolo e dice

Tu leggi tanto quanto Maria dice, El secondo discepolo legge. L'humil'ancilla del santo dogni santo sia teco, e sempre ti facci felice, quel che Giouanni ha predicato tanto tien fermo il dubitar se a te non lice, io verrò a te conforta e tua nouitii che seguin la virtu suggendo e vitis. In questo giugne in Antiochia, &

vn corrier dice al Pretore.
Buone nouelle a tutti quanti reco
Traiano è presso a poche leghe a voi,
surun trionso, e tanta gente a seco
la terra triema el ciel de fatti suoi,
dice che vien per riposarsi teco
prouuedi a pane, e vin piu che tu puoi,
grida, romore, e strepito si sente
& va sozopra tutto s'oriente.

El Pretore vdito el corriere dice al fuo scalco & al caualiere cosi.
Su scalco, a te s'appartien questa cura e carne, strame, & vino & pan prouedi Lo scalco risponde al Pretore.

& & & & aa efficient con Egli

&è

&è efa

ele

& i

Ioho

che

COT

qua

non

laff

loi

Tolto

le de

Gua

7011

Faca

chio

met

lo lo

Fia fatto, sta sicuro senza paura che piu roba ci sia che tu nan credi,

El Pretore a sua serui dice.
Andiangli incotro noi suor delle mura
e inginocchioni ce gli gittiamo a'piedi,
presto su caminian, mettianci in via
che noi siam serui alla sua signoria.

Vanno incontro a Triano, e giunti il Pretore s'inginoccchia e dice. Gioue, è Saturno, con Bellona, e Marte ti faccia vincitor dogni battaglia,

Traiano risponde.

Ho foggiogato il mondo in ogni parte pche l'imperio in fama, e'n gloria saglia

El Pretorea Traiano risponde. In te forza, ingegno, astutia, & arte, fortuna co tua par non si trauaglia, tu vinci lei ch'ogni vincitor vince. & sei signor delle mondan prouince.

> Giunti al luogo del Pretore Traiano smonta del carro, e monta in sedia, & in questo sant'Ignatio dice al

li luoi discepoli.

Io sento che gliè giunto oggi Traiano che va spregiando questa nostra fede, il vo trouar, & dir chio son christiano che Dio il punirà se a lui non crede,

El primo discepolo dice. Pensa ben padre innanzi che vandiano

chi

chi frettoloso va percuote il piede,

Santo Ignatio al discepolo risponde Vamenegli altro che tormento e morte il voglio andar a visitar in corte.

Hora vanno a Traiano, e giunti san-

to Ignatio dice .

Colui che sempre fu, e sempre fia & è tutto nel tutto, anzi esto e tutto, & ha sopra ogni cosa signoria & manda la letitia, el pianto, el lutto, mascere volse nel ventre di Maria e fu il peccato original destrutto, per la sua charità, pietà infinita con la morte di lui ci die la vita. E gliè virtute, de laltrui virtute, & è ripolo de gli affaticati, & è salute de laltrui salute, & è beatitudine de beati, efa cose veder non mai vedute, e le vedute mai parere stati, & in punto potre disfar, efare nuouo cielo, nuoua terra, e nuouo mare Ioho lentito & ogni giorno fento che i serui di Gielu disprezzi, e scacci. con morte, con dispregio, e co tormeto quanti ne puoi trouar, tanti ne spacci, non val dir dopo il fatto, io me ne peto pregoti, stringo, e storzo che ti piacci, lassargli star, e se tu nol farai lo imperio, el corpo, e lalma perderai. Tolto ti sia quel ben che Dio t'ha dato se dalla falla fe non ti rimuti,

Guarda chi m'ha il ceruel rauiluppato
voi fiete tutti quanti e mal venuti.

Fa cau lier che cottui sia legato chio vo che tristi vn di sien conosciuti, mettetelo in prigion, guardatel bene & poi lassatel gastigar a mene.

Mertono in prigion Santo Ignatio,

e Traiano dice.

To son constretto a Roma far ritorno & quiui vo lo esercito fermare, & poi mi poserò per qualche giorno

El Pretore risponde a Traiano.

So che gli harà tanta gente d'intorno che se volessi, e non potrà rastiare,

Vo che sia pasto di seluagge siere e dargli morte sol per mio piacere.

Traiano amonisce il Pretore. Tien la terra abondante, & con douitie. e sia seuero, e nel parlar dun pezzo. cinque cole corrompon la giusticia amore, odio, preghiere, timore, e prezo, da premio a buoni, punisci ogni tristitia & regnerai in questo luogo vn pezzo, no far q che no vuoi chel popol faccia che ql che piac'a noi par ch'a lor piaccia Bisogna prima se, ch'altri correggere & inlegnar prima a le ch'altri inlegnare, e quel che vuoi p te, per altri eleggere chel vitio non può il vitio biasimare, vuolsi con la ragion giustitia reggere pietà sempre con essa melcolare, dolce in aspetto, e in giudicar seuero & buon cognoscitor dal falso al vero.

Traiano dice al Capitano.
Inuitto Capitan fa metter bando
come doman di qui mi partirò,
e vien tutta la gente rassettando

Tanto quanto tu di, tanto farò.

El capitano al trombetto dice.
Suona trombetto, e di lor chio comado che stieno in punto quando io lo dirò, spess'intervien ch'vn gradissim'ordine si spezza, e rompe per poco disordine.

L'inclito, eccelfo, & inuitto capitano fa bandir, & espresso comandare, che stiat'in puco ognu co larme in mano perche lo Imperador sen vuole andare,

O signor mio a tua posta partiano chel tepo a me par buon di caminare.

Lo Imperatore.

che giorno Resta qui d'Antiochia tu Pretore Rapp. di S. Ignatio. A 3 mar mantieni il regno, la gloria, è l'honore. Partonfi, e mentre che vanno vn ca- No, uallaro va innanzi, e giunto il Preto re lo vede e dice.

Che nouelle ci porti El cauallaro dice. E glie qui presso

Traiano torna a voi con gran vittoria la Siria, Arabia, & Lindia ha sotromesto vuol trionfar per eternal memoria

El Pretore di Roma a serui & baro-

Fate ch'in punto ciaschedun sia messo che vorrà festeggiar per piu sua gloria, doueillaffiftu?

El cauallaro dice, Non molto discosto de non badate che sara qui tosto.

Vanno incontro a Traiano e fannogli riuereza, e giunto in Roma mon ta in sedia, & il Pretore d'Antiochia dice al caualiere.

Va caualiere, & caua di prigione Ignatio, & innanzi a me lo menerai,

El caualiere risponde. Fia fatto, e bisognera il bastone che quette gente non fi muouon mai.

E birri lo cauono di prigione, & il caualiere dice a Ignatio.

O indemoniato, ò ribaldo, ò ghiottone de tua peccati punito farai, legatel bene, & state prouueduti chel trentamila diauol non laiuti.

> El caualiere lo mena al Pretore, & il Pretore dice a Santo Ignatio.

Chevuo tu fare?

Santo Ignatio risponde. Farò quel che Dio vuole El Pretore dice.

Che vuole?

Santo Ignatio risponde. Chio creda in lui

El Pretor dice. Bugiardo trifto Vuo tu pentirti

Santo Ignatio risponde.

El Pretor dice. Poi che non vuole

vada in malora alla morte per Christo, di questo sciocco pazzo assai mi duole, & volentier non lo vorrei hauer visto, fu caualier con molta gente alfai a Roma al mio signor lo assegnerai.

El caualiere si parte con Ignatio, e

Sé del par cor

Gies

fam

Da

[cri

che

che

\* pre

chi

Tien

che

10

che

Re

&1

di

[ecc

0 1

Igu

per la via gli dice.

Tu mhai dato a diletto questa noia va pur poteui il tuo Dio rinegare,

Il Gatta birro dice al caualiere Costui cerca di dar guadagno al boia vuolfi alle forche alle forche impiccare

Il Nespola birro dice. Lo Imperator gliacconcerà le cuoia, non vi bilognatanto predicare

Santo Ignatio rilponde, A morir per Gielu son ben disposto èpiu caro l'harò quanto piu tolto.

Giunti a Roma el caualiere dice allo Imperatore.

Salute, tu ci desti commessione che a Roma a te fulsi menato Ignation eccolo hor qui

Traiano risponde. Mettetelo in prigione, chio vo del corpo suo fare ogni stratio, perche l'ira non vinca la ragione habbi otto giorni a couertirfi f spatio di solo a Gioue Iddio de nostri Dei signor peccaui miserere mei.

El caualier di Traiano dice a Ignatio-Poche parole a faluar ti bifogna & anche buon per te le tu il farai,

Santo Ignatio risponde. E non s'acquista il ciel senza vergogna farami pretto el peggio che potrai,

Lo Imperador dice a Santo Ignatio. Tanto vn di ti farò grattar la rogna che forse, forse tu ti pentirai, menatelo pur via legatel bene con funi, ceppi, manette, e catene, Mettono

Mettonio in prigione, & il primo discepolo a Santo Ignatio dice. Caro maestro assai mi duole, e'ncresce vederti preso, & senza alcun soccorso, chi entra viuo qui, spesso morto esce d'Assiria a Roma ho mezo il camin cor-

Ignatio al discepolo dice. (so Sepre ho pensato, & il pensier mi riesce desser com'io sarò da fiere morso, parmi mill'anni, & quanto piu vi penso combatte drento la ragion'el senso.

Alzando gliocchi al cielo dice. Giesù tu ci dai lalma, & tu la togli fammi morir nella tua fe christiana,

Ora si volge al discepolo e dice.

Dammi la penna, el calamaio, e fogli
scriuere voglio alla chiesa Romana,
che si vo à morte aiutar non mi vogli
che ogni fatica lor sarebbe vana,
preghiamo Dio che l'vniuerso regge
chio muoia osseruator della sua legge.

Scritta la epistola santo Ignatio la da al Discepolo & dice.

Tien qui va pîto, & piu no far soggiorno che sapropinqua el di chi ho a morire,

El discepolo a Santo Ignatio dice.

Io farò presto a te padre ritorno
che al seruo sappartien sempr'ybidire

Santo Ignatio al Discepolo.

Restati pur con lor per qualche giorno
& lassa il caso mio prima espedire,
di poi partito fra te stesso piglia
secondo che Giesu si ti consiglia.

El discepolo si parte, & va a sacerdoti della Chiesa Romana e dice.

O venerandi padri alme felice

Ignatio a tutti questo breue ha scritto, Vn sacerdote legge la epistola, &

dice a glaltri.
Costui per questa pistola ci dice
ch'è incarcerato, è da dolori afflitto,
Giesù è la sua manna & coturnice
che lha a cibare vn di fuor dell'Egitto,
pregaci & strigne che noi siam contenti
mon dar'impedimento a sua tormenti.

Traiano dice a' fuo baroni.

Io sento dreto al cuor rodermi vn vermo che mi perturba tutto lo intelletto, tal chio son stato è parmi esser'infermo la morte bramo & la vita ho indispetto,

Vnbarone risponde.
Tu vuoi ciuiltà trouar ne l'ermo
è di pena è dolor trarne diletto,
no può il cotrario il suo cotrario redere
el vinto vince a chi non vuol'offendere.
Tu hai tenuto Ignatio tanti giorni
& mai sopra di lui preso hai partito,
è scacci, è sprezzi, è vilipendi, è scerni
e nostri Dei, per non l'hauer punito,
tu credi pur ch'allatua fe ritorni
ò Imperator eti verrà fallito,
sempre starà nel mal far'ostinato
però fallo punir del suo peccato.

Traiano risponde al barone.

Bene hai fatto la cosa a ricordarmi
che vscito m'era gia suor della mente,
e come e pare a te, anco a me parmi
che pochi que ch'al peccato consente.

Hora si volge al caualiere Fa che la compagnia volentier sarmi & mena Ignatio qui subitamente,

Noi siam parati a far ciò che bisogna non dubitar chio non harò vergogna.

El caualier apre la prigione, &

dice.

Esci qua fuora, & voi presto il legate guardate ben che lui non senandassi, al nostro Imperador si lo menate & questi sien per lui gliultimi passi

Vn birro risponde al caua-

liere.

Lassate far'à noi, non dubitate perche non sugga, ogni cosa farassi,

El caualiere a santo Ignatio dice. Su presto andianne, & pensa a fattituoi perche colui che può, vuol che tu muoi

Giunto il caualiere a l'Imperatore

dice.

Eccolo or qui, che vuo tu chio ne faccia

B.R. 182.50

L'Imperatore al Caualiere.
Presto si ti dira se non ti muta

Hora si volgea Santo Ignatio. Ignatio io vo che p mio amor ti piaccia lailir la nuoua fe non conosciuta, gettati a nostri dei nelle lor braccia & non iltiam'a far troppa dilputa, farottiel primo ne sacrati tempi le tu col tuo voler mia voglia adempi. Piglia a questa tua fe qualche riparo presto se non vedrai l'infernal porte sai che pel dolce conosciam l'amaro & per la via conosciamo la morte, cofi la sicurtà dimostra chiaro & la fiebilità la cosa forte, però pel mondo piangerai labisso e lasserai il tuo Dio crocifisto. Hor tu puoi, & no puoi male, & no male volere, chel tuo voler fia la mia voglia,

Santo Ignatio risponde.

Io spero col morir farmi immortale.

& trar sommo piacer dogni mia doglia,

Lo Imperatore dice.
Cotesta oppinion mi par bestiale
che senza Gioue non si volta foglia,
de credia lui

Santo Ignatio risponde.

To non crederrò mai

Per forza, o per amor tu lo farai.
Veggo chro getto mie parole al vento chio zappo in acqua, & semino alla rena tu con l'oltination, io col tormento penam sitilti, & io ti darò pena, bisogna a questo mal mutar vnguento ribaldo tritto pazzo da catena perche da morte a vita e gra vantaggio presto tu parlerai d'altro linguaggio.

Santo Ignatio risponde.

Di questo corpo mio sa cio che vuoi
satia la voglia tua cruda e villana,
mè tù nè tutti quanti gli dei tuoi
mi potrien sar lassar la se christiana,

Lo Imperatore a S. Ignatio dice.

Istolto pensa bene a fatti tuoi

eu hai la fantasia peruersa e strana, adora e nostri dei, che se tul fai chiedi che vuoi che da me tu l'harai,

S. Ignatio a l'Imperatore.

Che cosa è potestà di signoria
se non tempesta e rousna di mare,
hoggi e tua Roma, e doman poi non sia
perche ogni cosati conuien lasciare,
de credi in Christo sigliuol di Maria
che sa morendo alla vita tornare,
tutto il resto son frasche; sumo e vento
è suor del ciel nessun non è contento.

Caua

Ofcia

2 quel

pche c

Tucredi

tipolsi

Hobbia

Ignatio

Priego

fa pol d

El

Lo

San

A fatti (

Presto

Giesu, d

Dedin

Perche

ho vò,

Dahor

tate che

S.I

Nofuo

Può spe

Elle

101

Vuo tu c

edarlo

Stolto

Invoco

lai pot

Waltri

cofigl

S.

Lo

5,1

El

Lo Imperadore al caualiere dice.
Fa Caualier che nudo sia legato
e con verghe piombate ognun lo frusti,
e sia percosso tutto e siagellato
insin che morte per la pena gusti,
poi co vnghioni, & grafsi sia stracciato
che l'igiusto peccar vuol glihuma gusti
fa stropicciar poi le piaghe co sassi

El Caualier risponde.

E se peggio vorrai, peggio farassi.

Santo Ignatio dice al Caualiere men

tre lo leghano.

Emmi la pena mia somma allegrezza
emmi il tormento mio gaudio e diletto,
emmi lamaro mio somma dolcezza
emmi el riposo mio doglia e dispetto,
quel che tu stimi piu per me si sprezza
& solo il mio Giesu tengo nel petto,
stratia, flagella, ammazza il corpo mio
che lalma e data in potestà di Dio.

Hora lo battono è lui orando dice.

Omè dolce Giesu porgimi aiuto
omè chio sento tutto consumarmi,
omè chio son dal dimon combattuto
omè che senza te non posso aitarmi,
omè, omè, che a morte io son venuto
& di veder il ciel mill'anni parmi,
apri al seruo fedel le sante braccia
& spira in me sel che tu vuoi chio faccia

Lo Imperatore dice a S. Ignatio.
Ignatio el tuo parlar ti nuoce assai
parmi che mia martir tu stimi poco,
riniega Christo

Ignatio

Io non lo farò mai,

Caualier fa di carboni vn'gran fuoco & scalzo sopra andar ve lo farai.

E volgesi a Santo Ignatio.

O sciagurato vil ghiotto & dappoco
a questa volta sia fra rabbia, e rabbia
pche chi cerca il mal, mal couse chabbia
Tu credi con gl'incanti e tua demoni
ti possin dalla morte liberare,

El caualier ad Ignatio dice. Habbiamo accesi qua molti carboni Ignatio a fatti tua si vuol pensare,

S. Ignatio risponde al caualiere Priego chel mio Giesu non m'abbadoni sa poi del corpo mio ciò che ti pare.

El caualier dice a l'Imperatore. A fatti di costui non è riparo

Presto sarà di quel suo Christo chiaro.
Santo Ignatio mouendosi in verso
el suoco dice.

Giesù, dolce Giesù, caro Giesù

De dimmi Ignatio tu il chiami si spesso.

S. Ignatio risponde.

Perche nel cuor da lui scritto misu
sio vò, sio stò, io sempre son con esso,

Da hora innanzi nol chiamerai più fate che presto in sul suoco sia messo,

No fuoco ardente, ne acqua bollente può spegner quell'ardor chin me si sete.

Essendo S. Ignatio presso al fuoco

lo Imperator dice.

Vuo tu credere ancora al nostro Gioue è darlo Incenso a templi a'sacri Dei,

S. Ignatio risponde.

Stolto colui che l'vniuerso muoue inuoco & chiamo ne bisogni miei, lui potrè sar venir grandine e pioue & altri segni che sece a gli shebrei, cosi gli scamperà da te mal drago

come Sidrach, Misac, & Abdenaga.

Hora va sopra il suoco & dice. Questi son gelsomin, rose, & viole qiti son freddi piu che neue, ò ghiaccio,

Lo Imperatore irato dice.

Maladetto fia di ciel, la Luna, el Sole,
& 10 che a fauorir gli Dei m'impaccio,
costui non teme tutti, nè parole
e men mi stima quanto piu I minaccio
e gliè nel suoco, & no gli posso nuocere
è douerrebbe pur sentifi cuocere.

Santo Ignatio dice all'Imperadore.
O cieco, fordo, è muto tu non odi
di Dio il fanto fuo giusto volere,
no sai tu che gliè tutto in tutti e luoghi
& tanto può quanto lui vuol potere,
tu del dolor d'altrui trionsi, e godi
e dogni tuo mal sar pigli piacere,
presto ti punirà dogni supplizio
colui ch'in croce per noi disse sizio.

Lo Imperatore al caualier dice.
Voglia caualier mio presto spogliarlo chio voglio il primo mal guarir col maco graffi sopra graffi rigraffiarlo (le e in su le piaghe poi sa metter sale, e se non gioua io sarò deuorarlo da qualche crudo e seluaggio animale, ch'intendo di veder se quel suo Christo ha tanta sorza di scampar vn tristo.

El caualiere dice a santo Ignazio men tre che lo spoglia.

Chi è felice notte, di mattino, è sera de dimui Ignatio, & chi creò ciascuno.

S. Ignatio al caualiere risponde. Quel che su, è sarà quel che lui era quel'vno, dua, & tre, dua, & vno,

El Caualiere a S. Ignatio.

Parmi cotesto vna gran tantasera
fauella in modo che t'intenda ognuno
sei sciocco, è stolto, se tu credi la sè
sien tre, dua, & vno, vno, dua, e tre.

S. Ignatio al caualiere dice.

Io credo in vna essentia, & in tre persone

Padre e Figliuolo, e lo Spirito Santo,

vna pace, vn voler, & vn'amore

che

che gouerna l'uniuerlo tutto quanto & morì in croce, & poi risuscitoe, godesi in cielo, & in lui gode ogni santo & chi non crederrà quel chi cred'io sarà dannato, & non crederrà in Dio.

El caualiere dice a Santo Ignatio.
Con crudeltà si uince crudeltà
& la durezza vince ogni durezza,
cosi pietà si vince ogni pietà
e gentilezza con la gentilezza,
la botte porge di quel vin che l'hà
del ner nó si può trarre mai bianchezza
dategli tanto con gliugnoni è grafsi
che questa terra el suo sangue annassi.

A me mancano e luoghi alle ferite

à me la carne, senza carne resta,

à me le pene oggi saran finite
el ciel de la ma mia ne fara festa,

El caualiere dice a Santo Ignatio.
Basta chi ho le tue parole vdite
la lingua adesso il cuor si manifesta,

Col sale piaghe stropicciar si vuole efacciam satti e non tante parole.

Santo Ignatio orando dice.
O tu primo motor di tutti e moti
ò causa di tutte le cagioni,

El caualier'à giustitieri dice. E tu in tanto stropiccia, è tu percuoti la carne graffia con cotesti vgnoni,

S. Ignatio volto al cielo dice. Signor costor son dal ben sar rimoti pregoti Giesù mio che a lor perdoni, che i miseri peccatori ciechi non sanno il mal che contro a me per te missanno.

El caualiere a l'Imperator dice. Tu odi Imperator, partito piglia costui mi par piu persido che mai,

Lo Imperator gli risponde.

E sa marauigliare la samiglia
ma in prigion per tre di lo metterai,
se a questo tempo ben non si consiglia,
mangiar'à dua Leon tu lo darai,
a tutta Roma lo saro vedere

poi che del proprio mal piglia piacere.

Messo che l'hanno in prigione, el sigliuolo dell'Imperatore correndo
con vn cauallo ammazza il sigliuolo d'vna Vedoua disauuedutamente
e dice.

mimi

E me

chelt

le la p

Grem

& que

ò Capi

tu rei

1m122

Et 10 0

La

Ogiufte

fel tuo

áltoa

morte

al per

che ta

& fac

Laffar

del fu

Fallo

10 110

Sio n

tareb

Selu

Tud

Omè che se lo sa l'Imperatore e m'ha la vita con giustizia a torre, omè chio tremo tutto pel dolore a quel chel ciel ci da nessun può torre, sua è la colpa, & mio sarà lerrore ciascun debbe suggir se vn canal corre, omè, omè, chio non sarò creduto misericordia iddei datemi aiuto.

> Vn'amico della Vedoua gli porta la nouella & dice.

Donna io ti porto assai trista nouella. La Vedoua dice.

Che ciè ?

Lamico risponde.

El tuo figliuolo e stato morto.

La Vedoua dico.

O lassa me Vedoua meschinella
doue è la tua speranza el tuo conforto.

Lamico alla Vedoua dice.

De non ti disperar dolce sorella
lo Imperator non è per farti torto,
cagion de la sua morte, & del tuo duolo
e di Traiano il suo proprio figliuolo.

La Vedoua va dou'e il figliuolo morto, & abbracciandolo dice.

O caro figliuol mio, speranza, e vita, o refrigerio spento, o ben perduto, o alma afflitta, misera, e smarrita o santa deita datemi aiuto, per mesarà la giustizia impedita, per me il peccato non sia conosciuto, per me non sarà niun che parli in corte cosi la morte tua fia la mia morte.

Aiuto, aiuto, aiuto a tante pene

Aiuto, aiuto, aiuto a tante pene il tuo portar dinanzi al lignor mio, che se glie giusto, e giustizia mantiene douerrà il suo voler, voler quel ch'io i so che chi sa mal non de hauer bene ne pietà de trouar chi non e pio,

tentere

tentero pur quel che tentar mincrescie ma maggior fia il dolor sel mal no escie.

L'Imperatore dice . E me venuto lettere di nuouo chel regno va sozopra de Pirati, fe la potentia mia con lor non pruouo sarem per torza ogni di saccheggiati, & quelta è la cagion perchio mi muouo ò Capitan rassegna e tuo soldati, tu resta qui a ministrar ragione amazza Ignatio

El Pretore Et io cofi farone.

braccio dice a l'Imperatore.

O giulto Imperator tamofo & magno fel tuo paterno amor non m'impedisce, álto a te figlio, al mio figliuol copagno mortegli ha dato, e me morte nutrifce, al perder mio non gli farò guadagno che tanto voglio quanto ragion patilce, quieta el mio dolor col fuo tormento & fa contento te per mio contento.

Lo Imperadore risponde. Lassami andar quand'io laro tornato del suo delitto giustitia farassi,

La vedoua all'Imperadore dice. Fallo hor fignor, che tu se obligato io non fon certa fe viuo tornassi.

Lo Imperadore risponde. Sio morrò laltro che terrà lo stato farebbe quanto la ragion portalsi,

La Vedoua risponde. Se lui il facessi, enon sarè Fraiano,

Lo Imperator risponde. Tu di'l ver, horsu indrieto torniano.

Mentre che torna in sedia, la vedoua posa il figliuolo, & dice. Questa è la morte di mia morte ria questo e langore della madre che lague,

quelta è la carne, delia carne mia e questo è il sangue del mio caro sague Gliè meglio oftender se che Gioue offen dianzi ero madre, hor no so quel che sta Volgeli al figlinolo dell'Impera-

dore e dice.

O pestifer crudel mortifer angue tu tolto mhai quel ben che dar non poi, ò Imperador fa giustitia fra noi

Lo Imperadore al figliuolo dice. Dimmi figliuol come parso la cola è donde deriud vostra questione, vedi costei quant'ella è dolorosa & io son posto qui per far ragione,

El figliuol dolendosi dice. Fortuna che i viuenti mai non pola è stata del mal far prima cagione, non ira, d sdegno, ma deltino, o lorte causa fu che a costui die la morte. La vedoua col figliuolo morto in Ho combattuto, & altri combattendo la forza fu dalla forza constretta, in quà, in là son vn caual correndo condussi alfin, che la mia fin aspetta, la ragion mi difende, io la difendo costei ch'innanzi a te grida vendetta fagli padre giustizia se tu sat che sia contenta, & me lieto farai.

> L'Imperator da fe medesimo dice. Ragion mi muoue, & la pietà mi mena lamor mi sforza, & iustitia mi strigne, l'honor m'incita, & crudeltà da pena cosi I'vn mi ritien, l'altro mi pigne, costei mi sprona, & costui mi raftrena & è come carbon, che cuoce, o tigne, fegua che vuol ch'ogni cosa me doglia & non so giudicar quel chio mi voglia.

Vn barone confortal Imperatore a far giustitia.

Segua l'huom ne la sedia de la mente & di se facci, a se drento ragione, la conscientia accusi & sia presente & la memoria a le sia teltimone, paura triemi, & ragion virilmente fentenzi, & a lor metta elecutione se ben'elgiudicassimo da noi a giudicar gli dei non ci harien poi.

Lo Imperator al figliuol dice. (dere per questa morte a morir ti condanno,

La Vedoua a l'Imperator dice. Tu no mi puoi p questo il figlinol redere me col fuo danno a me rifar il danno

L'Imperatore a la vedoua dice.
Bisogna adunque altro partito prédere
e dar'a te quel che cieli dato m'hanno,
chel mio proprio figliuol, tuo figlio sia
cosi sententio, & tu con lei va via.

El figliuolo lamentandosi dice.

Io ho la luce, & le tenebre veggio
& ho la vita senza vita al mondo,
io ho il mal presente, & temo il peggio
io ero in alto, & son cascato in sondo,
io sperauo tener dell'Imperio il seggio
& viuer lieto, contento, e giocondo,
ne pietà trouo in te, ne in lei perdono
mi raccomando à te padre mio buono.

Io fu pur da te padre generato
io hebbi pur da te l'afflitta vita,
tu mhai con la tuaroba nutricato
conforto porgi a lanima smarrita,
io t'accuso & confesso il mio peccato
el gran dolor a lachrimar m'incita,
ò cuor di pietra, ò animo proteruo
vuo tu far dun signor vassallo e servo.

Tu cerchi la pietà trouar ne Tigri, tu cerchi l'acqua nel seccato siume, tu domandi prestezza a lenti, e pigri, & alla cieca notte, el Febo lume, prima e razzi solari saranno nigri, & gliuccelli voleran senza le piume, chio mi rimuti mai di quel chio ho fatto tu sei pel suo figliuol dato in baratto.

Vn baron conforta el figliuolo.

Quieta il duol della nascosa mente
scaccia el dolor che ogni letitia sura,
spesso dun male vn ben sentirsi sente
viui lieto, e sicur senza paura,
el piangeuol principio aspro, & dolete
rechera dreto a te miglior ventura,
chel tempo varia ogni celeste cosa
el male non sta sempre oue si posa.

La vedoua à l'Imperatore dice.

To vo partir, e satisfatta resto
del giusto, santo, e perfetto giudizio,
Lo Imperadore al figliuolo dice.

La ragion mi stringeua a farti questo ò darti morte pel tuo malesizio, essi vibbidiente, discreto, & honesto & reputa dal ciel tal benesizio, vanne con lei

La Vedoua. Et tu meco verrai

e quel poco chi ho lo goderai. El figliuolo ne va con lei, & per la via dolendosi dice. VOI

voi li

Stu

eltri

0 401

0101

lupt

VOI 11

ogni

tract

eque

Tiem

che

non

& In

Ecc

afai

loto

[0]

La fortuna non fa mai sommi mali se non di sommi beni, & sommi gaudi, quanto piu in alto per potenza sali de miseri le prece e'prieghi esaudi, in dubbio è questa vita de mortali che gli stati terren non stanno saldi; cofi fi parte e fugge il male, el bene come londa del mar che va è viene. Suol morte de morenti hauer conforto e porger'al morir mortal'aiuto, e rallegrarsi poi che alcun'è morto che l'ha per forza di vita abbattuto, hor per farmi fortuna, è lei piu torto morte del corpo mio fa tal rifiuto, benche la morte mi potrebbe dire colui è morto che non può morire.

Lo Imperadore da se dice.

Da poi che me contro a me giudicai altri per altri giudicar intendo, & pagherò di quel che me pagai ad altri renderò quel che a me rendo, osseruando giustizia sempre mai però me stesso con ragion riprendo, ch'Ignatio qualche giorno è soprastate hauer la punizion del suo peccato.

Hora si volge al caualiere e dice : Va presto caualier mena costui chio intendo a nostri dei farlo soggetto ò e lasserà la sua bugiarda se ò io peggio farò chio non ho detto.

Risponde il caualiere.
Tosto sarò con sui tornato a tè & spianerogli tutto il tuo concetto, & se non uorrà far quel che tu vuoi comanda pur, & lassa far anoi.

El

El caualier va doue sono ebirri & trouandoglia giucare dice.
Può far il cielo che da mattina a sera voi strate al giuoco fermamente saldi.

Vn birro risponde. Chi vince a frussi, e chi pde a primiera & passiam tempo el di per questi caldi,

Leuate suso, ò gente di scarriera voi siete vna caterna di ribaldi,

Vn'altro birro risponde.
Stu vuoi riposo, & noi vogliam riposo el tristo dice mal'al doloroso.

El caualiere dice a birri andando

alla prigione.

O voi vi muterete di pensiero

ò io mi muterò d'oppinione,
su presto andianne, sio vo a dir il vero

voi siete tutte gente da bastone,
ogni di mille volte mi dispero

tracte Ignatio qua fuor di prigione.

El caualiere dice ad Ignatio tratto

fuor di prigione.

Veggiam se i tuo demon t'aiuteranno e quel che cerca il mal si s'habbi il dano

Mentre che lo menano, Santo Ignatio al cielo dice.

Tiemmi dolce Giesù le mani a dosso che questi vltimi di della mia vita, non sia da la tua fe signor rimosso & in te finisca, ò bontà infinita

Giunti a corte il caualiere a l'Imperator dice.

Eccoti Ignatio, enducer non lo posso che la sua volontà e stabilita a far per Christo, ciò che Christo vuole & inuano spenderai le tue parole.

Lo Imperator a S. Ignatio dice.

Io to promesso dar tesoro e stato
sol eleuarti in ciel sopra ogni polo,
tu sei da tutto il popolo vecellato
come la Bubba, el Guso, ò Lassiuolo,

Santo Ignatio risponde.

Iddio per crucifigger'il peccato
fi fece crucifigger'il figliuolo,

e con derission, tormento e scherno morì chi viue, e viuerà in eterno.

E quanto piu ci approssimiam'al mondo cotanto piu ci dilunghiam da Dio, chi cerca in alto andar, va nel prosondo altroue ho messo, e volto il pensier mio, ne altro al tuo parlar non ti rispondo a morte sarai tu come son'io, ne stato non varrà, roba, ò danari che al nascer & al morir tutti siam pari.

Lo Imperatore a S. Ignatio dice,
Parlando il bene e ministrando el male
lartefice di vita in vita pecca,
fuggela morte ogni animal mortale
el becco porge a chi lo ciba,o imbocca,
ftu di vita a te se micidiale,
emordi,e rodi chi piu ti morde,o lecca,
ascondi tosco sotto mele, o manna
che chi è vso a ingănar sepre mai igana.

Santo Ignatio risponde.

Non pensa altri sia buon colui ch'è rio perche secondo se giudica altrui, & dice tanto e lui quanto son'io & tanto son'io buon quanto colui, ma nulla sta celato al nostro Dio ne scusa a noi non val dir, sono esui, colui che tutto sà, sà il tuo pensiero & giudica di noi secondo il vero.

Risponde lo Imperatore.

Ispesso disputando si ritroua il lume dell'ascosa veritate, matto nulla ti nuoce, & nulla gioua ragionnon val ne le menti ostinate farò de tua demoni lultima proua stu tien le bocche de Lion serrate, io giuro a te per l'infernal Chaosso che piu che Gioue adorerò Minosso.

Ora si volge al caualiere e dice.
Fuor del mio parco fa trar duo Leoni
& mena Ignatio & fallo deuorare,
legalo bene, che que sua demoni
volendo non lo possino aiutare,

El caualier risponde,
Presto sarò signor quel che m'imponi
Lo Imperator al caualier dice.

Su

Su menatelo via oue glia andare che quando io lho dinazi a gliocchi miei veggo colui che veder non vorrei.

El caualier lo mena al parco de Leo
ni, & dice alla guardia.
To dua Leoni piu fieri è rapaci
che sien nel parco, e fa morir costui,
& à l'Imperator questo compiaci
tu se costi per vbidir a lui,

La guardia risponde al caualiere. Sempre e tua par birracci son'audaci io non son servo de servi d'altrui,

E lcaualier risponde.

Quel che mi comandò, comando a te,

La guardia risponde con ira.

Et io l'ybbidirò se parra à me.

Vn birro dice a Santo Ignatio.

Vuo tu farti viuanda a' denti loro
vuoi el corpo fia nel corpo feppellito;
fopra ciascun martor quell'è martoro
che e per martor ogni martor finito',
e dopo morte poi non val ristoro
el seguito conuien che fia seguito,
ne può quel che stato è, stato non essere
& pena non ve mai se non ve lessere.

Cauato fuora e Leoni el caualiere

a Santo Ignatio dice.

Eri fra piu contenti el piu contento cri fra piu felici, el piu felice, farai fra piu fcontenti el piu fcontento farai fra piu infelici, el piu infelice,

Santo Ignatio risponde.

Io son, & quel chio son daltri diuento
& altri ha vbidir quel chaltri dice,
non vengo qui da me chaltri mi manda
& tanto sò quanto il mio Dio comanda.

Volgesi al popolo & predica.

Son lacci in pouertà, lacci in ricchezza
fon lacci nel parlar, lacci in tacere,
fon lacci in giouentù, lacci in vecchiezza
fon lacci nel mangiar, lacci nel bere,
fon lacci in turpitù, lacci in bellezza
fon lacci in cecità, lacci in vedere,
andando e stando in ciò che tu timpacci
questo misero mondo è pien di lacci.

Hora orando dice da se a Dio. Non ero, e tu dinulla mi facesti dunque di nulla son'alcuna cosa, & doppo lesser la vita mi desti nell'intelletto la ragion nascola, questo spazio di vita che mi presti tiemi il corpo in tormeto, e l'alma ipola e riceuimi in ciel nel santo gremio dognifedel seruir s'aspetta il premio. Tu medelimo a te sei laude a te ho desiderio te desiderare. perchela gloria tua si gloria in te non ti posso con laude, laude dare, ma tu la mia speranza el mio ben se, & puoi del mio dolor gaudio cauare, perche hanno tanta forza e detti tuoi che tanto puoi quaggiù quanto tu vuoi.

dan

Glil

elat

ioco

& ha

Coltu

uego

fatec

chio

To ve

efen

chell

fcritt

Quest

Etanc

malo

prelt

State

Cred

doue

Bada

che l'

natu

non

costi

& all

POC

cho

El caualiere a Santo Ignatio. Intendo dare spaccio a fatti tuoi che star ambiguo piu teco non posso,

Volgesi a la guardia de Leoni e dice Poi che non crede quel che crediam noi lassagli andar coteste siere a dosso.

La guardia risponde.

Larbitrio è tuo dhauer quel che tu uuoi
& questo e tanto quanto far ti posso

Hora lassa andare i Lioni e dice,

Su presto a lui

El caualier dice.
Nessun di lor si muoue
che maladetto sia chi crede in Gioue.

E Leoni stanno fermi, & Santo Igna

tio dice al popolo.

Popol Romano che a me siate d'intorno farina son che pan sarò bianchissimo, & da la vita a la vita ritorno & di questo mio mal son contétissimo, doman per me non sia notte ne giorno certo sarò di quel chio son certissimo,

Segue andando verso e Leoni.
O crudelianimali de dinoratemi e pel dolce Giesù la morte datemi.

E Leoni detto questo gli corrono a dosso & solamente lo affogano & S. Ignatio in terra orando dice.

Giesù

Giesù, Giesù, Giesù, Giesù, Giesù, merzè, merzè, merzè, merzè, merzè, merzè, merzè, dammi la morte chio non posso più e fammi forte star nella tua sè,

La guardia de Leoni dice.
Gli ha tanto fatto che glie hora fra più e sarà chiaro di quel che di la è, io credo che a quest'hora e se ne penti & habbi del mal sar nuoui tormenti.

Partesi la guardia, & il caualiere a birri dice.

Costui ha il nome di Giesù inuocato ueggiam se come e disse e lha nel cuore, fate che sia di subito sparato, chio vo chiarirmi, & far chiar il signore

Vn birro al caualiere risponde.
Io veggo ben che tu sarai impazzato
e se ne riderà lo Imperatore,
che shabbi satto per hauer suo credito
scritto vi trouerrai, mirami il segato.

El caualiere al birro risponde.

Questo non nuoce Vn birro.

Et anche non gioua ma sol io lo sarò per contentarti presto de fatti sua vedrai la proua state a veder chio ne sarò due parti,

Vn'altro dice al primo birro men-

tre che lo spara.

Creditrouarui qualche cofa nuoua douerrei del polmon nel ceffo darti,

El caualiere al birro dice.

Bada costi, & non mi dar piu noia.

che l'ositio farai che ha far'el boia.

El birro caua fuora el cuore, & vedeui scritto per tutto il nome di Gie

sù, e tagliandolo dice.

Questo mi pare vno stupendo segno ve scritto qui Giesù come ci ha detto, natura, ò arte, ò nostro human ingegno non pote partorir simil'effetto, costui ha far ribellar tutto il regno & alla nuoua fe farlo suggetto, vo ch'à l'Imperator si porti e mostri choggi spacciati son questi dei nostri.

El caualier mostrando il cuore di S.

Ignatio a l'Imperator dice.

O Imperator quel che Ignatio ci disse tanto se glie nel cuor trouato scritto, gran segni ci mostrò mentre che visse & morto non e stato deresitto, innanzi chel petto di costui saprisse ero da varie opinion trafitto, hor'io son chiaro per l'euidente cose che Giesù e ql che Giesù nel cor li pose.

Lo Imperador stupesatto risponde.

Questa mi par la piu mirabil cosa
che mai ne tempi mia sia peruenuta,
ò potentia di Dio marauigliosa
hoggi sei stata per me conosciuta,
non sia la fama tua da me nascosa
non sia lopera tua per me perduta,
non vo piu e christian perseguitare
chio veggo quato il lor christo sa fare.

Hora si volge al caualiere & dice.

Sappi caualier mio che Dio non manda
nessura auuersità senza cagione
seci percuote duna in altra banda
non si può giudicar la sua intenzione,
ma chi con humiltà si raccomanda
gli esaude e sacrificii & l'orazione,
perchel giusto pregar suaira scaccia
& vuol che dun voler lattro gli piaccia.

Chi lo vuol sotterrar si lo sotterri
che dauerlo amazzato io me ne pento,

Vn barone a l'Imperator dice. Perdonami signor fortement'erri la sua imagination vi scrisse drento

Lo Imperator al baron risponde. Non punte di diamanti, ò d'altri serri ò imaginario intenso sensamento, hare potuto sar quel che ve satto si chio son dal suo Dio ben satissatto

Vn sacerdote della chiesa Romana dice a vn'altro Sacerdote.

Ignatio e morto & e publica sama lo Imperator essersi conuertito, e Giesù inuoca, onora, esalta & chiama & vuol ch'ogni Christian sia riuerito, ò potentia di Dio, colui chet'ama

enella

e nella prece lecita esaudito, dicesi come worto lo sparorno e nel suo cuor Giesu scritto trouorno.

El secodo sacerdote dice al primo. Vuolsi al suo corpo dargli sepoltura & honorar colui che Christo honora, andian lieti e sicur senza paura cantando laude e salmeggiando suora, di qua manca la vita, e di la dura, tanto quanto colui che in ciel l'adora, tempo nò, ne speranza, ne fede e saluo quello che queste cose crede.

nonial credita per mi arresta da ma non valor del dicione per esta da la gan cuita velgra quale al lor accide a l'arc.

Segui condict und the Dio and made

was negative to land the day of the care

to virol ene dun voler laterorel puecia.

ene-dancrio ampresto 19 apenco ento,

Vallaredge [ ] appoint a large will appoint av.

Lo Impergent attacks Terrate,

demagners to the land of the control of the color

polytaunionalistication of

E sacerdoti pigliano il corpo di S. Ignatio & in questo l'Angelo da licentia al popolo.

Popol diletto che veduto hauete la bella festa del martir beato, immiteretel quanto voi potete per esser seco in ciel glorificato, il nome di Giesu nel cuor ponete che sia ciascun da lui santificato, chevist'hauete del martir Ignazio ch'à dir Giesù, Giesù non su mai sazio.

In Firenze appresso Giouanni Baleni. l'Anno 1589.



teresta per conferrit, mitmatal liceato.

" I consider a bire or the course

mo ha la la factoria del concentration pro la monta de la concentration de la concentr

Vallera dice al primo ourro usa-

recept lo lorra. Creditional nuclear

don't deline a com on the territory

.sion ung achmenton the shall

the Tolina hope the bather of botton

vech's l'experance fi specie moltri

Oucilo non nuoce

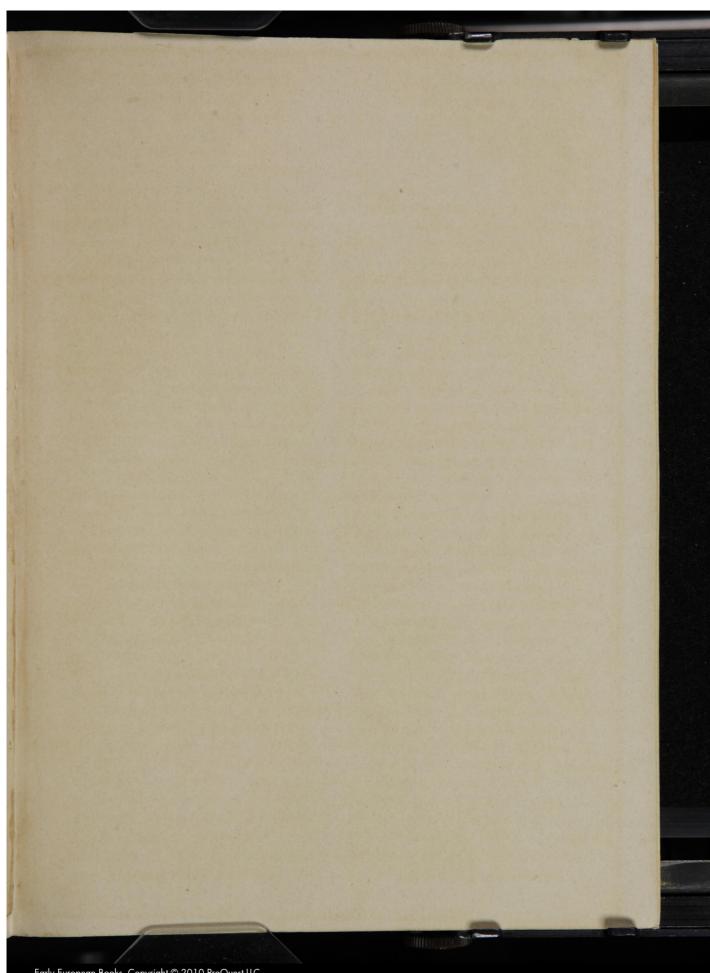



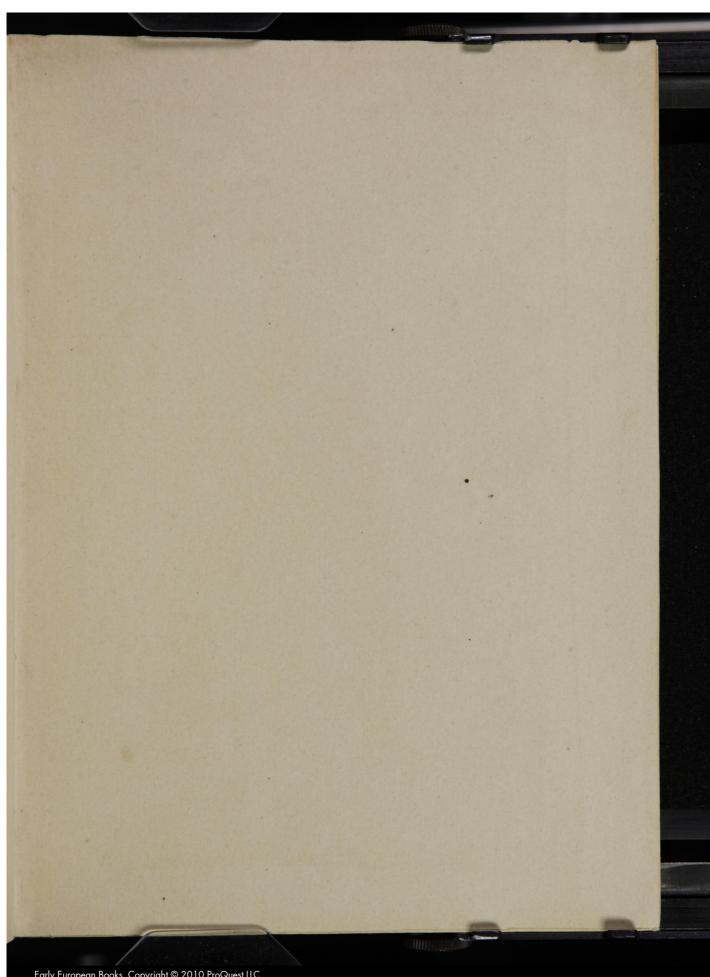